CRONACIS DELLA CURRA

ROMA - ANNO IV - N. 23 - 6 GIUGNO 1942 - XX • SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

Lire 1,50

Nuve invitation





Direzione e Amminis. - Roma - Città Universitaria - Tel. 490-832

PUBBLICITÀ Milano - Via Manzoni, 14 - Tel, 14,360 ABBONAMENTI

Italia e Colonie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estere: annuale ... L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbonamenti o delle copie arretrate sul

CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910
TUMMINELLI E C. EDITORI - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando teli indicazioni possono essere contenute nello spazio riservato alla causale del versamento nel Bollettino di C/C Postate.

Esce ogni sabato in tutto Italia e costa lire 1,50 l manoscritti onche se non pubblicati non si restituiscono.

TUMMINELLI E C. EDITORI - ROMA

ABBOMAT § 1 Provvedete in tempe utile al rinneve dell'abbonamente usando il nostro C/C Postale N. 1/24910. Tutte le indicazioni possono essere contenute sul detto Bollettino o sul Modulo di Vaglia Postale. Scrivete ben zbiero ellre al Vestro nome e comomo e indivisto le parella: RINN OVO



ALDO FERRABINO

## NVOVA STORIA ROMA

IN PREPARAZIONE

TRE VOLUMI IN ROTOCALCO
CON CIRCA 1500 ILLUSTRAZIONI

Questa Storia segue l'espandersi del dominio Romano: dalla prima forte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valicò insieme il Danubio e l'Eufrate: dunque da Gamillo a Traiano. Tale espansione cheb pause, non obbe ritorni. Essa fu la realità di cinque vecoli continui. Collaborarono all'impresa i dittatori e i consoli, i triumviri e i principi. Popoli dianzi nemici od ignoti ricevettero tutti da ultimo nna legge sola e comune: « adive par bilica suprema le r.». Per comondo del lettore, il racconto sard distributio nel modo seguente:

PRIMO VOLUME - DA CAMILLO A SCIPIONE SECONDO VOLUME - DA SCIPIONE A CESARE TERZO VOLUME - DA CESARE A TRALANO

TUMMINELLI

# BANCA COMMERCIALE ITALIANA

CAPITALE L. 700.000.000 INTERAMENTE VERSATO

RISERVA LIRE 170.000.000



# ISCORSO DEL CONTE CIANO

do l'eco del discorso pronunziato dal Ministro Ciano davanti alla Commissione degli Esteri del Senato (29 maggio). Discorso organico, quadrato, esauriente: sotto ogni aspetto mirabile per equilibrio e precisione. Dall'ampia esposizione del nostro Ministro degli Esteri è risultata ancora una volta, e senza possibilità di contestazione, la fondamentale ganialità del piano generale della nostra politica estera. E non soltanto la genialità, ma anche la bontà del metodo seguito nell'applicarlo e la decisa, incrollabile volontà di attuarne integralmente il programma, cioè di realizzare le nostre aspirazioni in tutti i settori sui quali dovrà incidere la nostra politica, oramai non più esclusivamente nazionale, ma imperiale e, quindi, mediterranea, europea ed oceanica.

La guerra mondiale in vari fronti ha confermato il conte Ciano è combattuta dalle Potenze del Tripartito come « una guerra sola ». Divise dai continenti e dagli oceani, l'Italia, la Germania e il Giappone sono guidate nelle loro operazioni militari da un'un'unica visione e da un unico piano, Ogni loro iniziativa è calcolata secondo un obiettivo comune. Le loro azioni si svolgono per linee simultanee, con fini concentrici. La guerra, ha detto il Ministro, si prospetta ancora «aspra e lunga» perchè trova impegnati contro il Tripartito i più potenti imperi del mondo, già dominanti su vaste risorse di beni, uomini, mezzi e attrezzature e perchè i governi dei due imperi sanno che oramai la lotta ha per posta il salvataggio, almeno parziale, dei regimi e degli interessi che hanno già fatto la loro fortuna e per i quali hanno scatenato la

Efficacissima è stata quella parte del discorso che ha ribadito le responsabilità della guerra. Definitivamente acquisita alla storia è la responsabilità dell'Inghilterra e della Francia. Ma non meno grave è la responsabilità degli Stati Uniti, del Presidente Roosevelt. Si deve a lui quella esiziale politica di incitamento e di sobillazione, che fin dal 1938 incoraggiò l'Inghilterra e la Francia nell'intransigenza e nella provocazione nei confronti dell'Italia e della Germania. Fu Roosevelt che favori il prolungamento e la estensione del conflitto europeo meLA DICHIARAZIONE DI GUERRA DEL MESSICO – LE POLEMICHE PER IL SECONDO FRONTE – SEVERA RI-SPOSTA NORDAMERICANA ALLE INGERENZE INGLESI

diante gli aiuti offerti all'Inghilterra alla guerra contro il bolscevismo. A e alla Francia e gli innumerevoli intrighi nell'Europa sud orientale e nella Russia dei sovieti. Fu Roosevelt, infine, che deliberatamente preparò l'intervento diretto degli Stati Uniti nella guerra, smentendo le solenni promesse di pace date alle popolazioni nordamericane. Roosevelt poteva impedire la guerra europea: localizzarla e abbreviarla quando esplose. Qualche anno prima della guerra, un appello del Duce l'aveva invitato a questa grande missione storica, ma il Presidente degli Stati Uniti ha preferito lanciare il paese verso l'incognita di un conflitto di cui è impossibile misurare la portata. Ne avverte ora il terribile peso e gli inevitabili rischi fatali.

Immediata e sempre più importante è la partecipazione dell'Italia

questo proposito, il Ministro Ciano ha ricordato che la politica italiana è sempre partita dal concetto realistico che un urto violento fra le Potenze dell'Asse e il bolscevismo si sarebbe fatalmente prodotto, non solo per il dissidio ideale, che ha sempre diviso queste Potenze dalla Russia, ma perchè era loro vitale necessità difendersi dalla pressione russa verso occidente e dall'attacco che il bolscevismo muoveva alla struttura civile dell'Europa. « Questo fu visto chiaramente dal Duce, che con la sua politica lungimirante riconobbe nella guerra di Spagna i primi segni di questo conflitto e dall'esperienza della guerra spagnola trasse la convinzione che era necessario preparare diplomaticamente un fronte antibolscevico, convinzio-

pone e che diede origine al Patto Anticomintern, concluso nel 1937. La politica seguita dalla Russia nel corso del conflitto europeo doveva dare poi la prova di quelli che erano i reali intendimenti del Governo sovietico. La Russia concluse, come è noto, nell'agosto del 1939 un trattato con la Germania, ma a questo trattato non tenne mai minimamente fede. Poche settimane dopo averlo concluso, essa iniziava la sua avanzata verso l'Occidente, prima occupando parte della Polonia e i Paesi Baltici, poi attaccando la Finlandia, poi infine strappando la Bessarabia alla Remania. Questa avanzata era chiaramente diretta a precostituire le posizioni dalle quali la Russia sarebbe mossa per attaccare la Germania e i Balcani e spingersi verso l'Egeo e l'Adriatico. Di fronte a questa minaccia la Germania e l'Italia decisero nell'estate del 1940 di creare una prima linea di resistenza e di sbarramento, assumendosi la garanzia dei confini romeni, e mettendo un fermo alle mire sovietiche nei Balcani. Da allora si aprì in realtà il conflitto con la Russia, che doveva sboccare nella guerra, guerra essenzialmente di preservazione e di difesa, dal cui risultato dipende la conservazione di quel patrimonio di civiltà al quale noi siamo attaccati più che alla nostra stessa vita, e alla quale l'Italia Fascista ha dato il contributo di un corpo di spedizione che si è eroicamente battuto, e si prepara a dare un contributo ancora maggiore, perchè la parte da lei presa nella lotta sia equamente proporzionata alla sua potenza e alla

ne divisa dalla Germania e dal Giap-

sua volontà di combattimento ». Ma se il piano dell'aggressione russa, pressochè condotto a termine in perfetta intesa con le Potenze anglosassoni e con la preordinata compartecipazione della Jugoslavia e della Grecia, finanziata e armata dagli anglosassoni, potè essere prevenuto e sventato, ciò si deve non soltanto alla tempestiva azione diplomatica dell'Asse, che riuscì ad attrarre nella propria orbita la Romania, superando le non lievi difficoltà nascenti dal dissidio fra essa e l'Ungheria, ma anche e soprattutto alla tempestiva azione contro la Grecia, che rese più facile e rapida la successiva azione contro la Jugoslavia, che portò, dopo il constatato tradimento di essa, all'annientamento del



Regno tripartito e, quindi, alla rapida guerra preventiva oltre le frontiere sovietiche. L'iniziativa italiana si dimostrò, quindi, nella successione dei fatti ed appare, oggi, alla juce degli inoppugnabili documenti, non soltanto pienamente giustificata, ma addirittura provvidenzialmente ispirata.

Si deve a questa simultaneità e tempestività di azioni, se il bolscevismo è già stato battuto ed espulso nell'Europa sud orientale, dove si era annidato non senza la collaborazione anglosassone. Tutto quanto il Ministro Ciano ha detto del nuovo regime politico che si va creando nell'Europa danubiana e balcanica e dei rapporti fra l'Italia, la Germania e le nazioni di quei territori. è storia in marcia, che avanza dietro gli eserciti vittoriosi. Non abbisogna di amplificazioni. Tre fatti s'impongono, oramai, all'attenzione ed alla valutazione di ogni osservatore imparziale: l'indipendenza del Monde tenegro, il completamento territoriale dello Stato albanese, la resurrezione della Croazia. Degne di speciale menzione, sono le dichiarazioni del conte Ciano nei confronti dell'Albania. « La guerra italo-greca ha imposto al popolo albanese dei sacrifici notevoli: esso li ha affrontati con ferma decisione. Il contegno degli albanesi durante la guerra italogreca è stato in ogni istante esemplare, ispirato alla più calda fedeltà all'unione fra i due Paesi, alla più ferma fiducia nella vittoria delle nostre armi. Il raggiungimento della grande Albania ha premiato la fiducia degli albanesi ed ha aperto nel contempo un più visto campo di azione alle nostre possibilità imperiali. L'Italia è oggi presente nel centro della penisola balcanica — nella valle del Vardar e nella valle della Morava — il che ci dà un confine comune con l'amica Bulgaria, e attraver-

so di essa, una via per i nostri traffici verso l'Egeo e il Mar Nero. L'Albania, soltanto con l'annessione dei territori ex jugoslavi del Kossovo e del Dibrano, si è accresciuta di una popolazione di 800 mila abitanti e di una superficie di 15 mila kmq. con vaste piane rigogliese di frumento, e ricche nel sottosuolo di cromo, di manganese, di piombo e di zinco s. Un opportuno accenno ai rapporti

italo-francesi dopo l'armistizio, di cui ha sottolineato il perfetto paralleli-

smo coi rapporti franco-germanici,

ha permesso al conte Ciano di ridur-

re al silenzio le insensate divagazio-

ni di certa stampa « neutrale », che

nei giorni scorsi si era abbandonata

a sciocche fantasie. Due giorni prima del Ministro Ciano aveva parlato alla Dieta giapponese il Primo Ministro Tojo, con l'eloquenza sobria, precisa, sostanziata di idee e di fatti, che gli è consueta. Ecco per sommi capi il suo discorso: Il Giappone « intende continuare le sne vittoriose campagne e in unione con la mirabile lotta che stanno combattendo Italia e Germania contro gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, è certo di aumentare ancora il numero di queste vittorie ottenute in comune »: in particolare, intende di « cooperare strettamente coi suoi alleati nella sfera strategica e di instaurare con essi il nuovo ordine mondiale »; il fatto che Stati Uniti e Gran Bretagna proclamino che la guerra attuale è una guerra razziale, « non è altro che una di quelle misere manovre, alle quali essi hanno sempre ricorso in passato per ingannare i popoli »; con la liberazione della Birmania « una favorevole occasione si presenta al popolo indiano per conseguire l'indipendenza »: la resistenza di Ciung King si può considerare « oramai terminata »; gli uomini revitati a ponderare ciò che il Governo del Tenno ha dichiarato già in precedenza e a prendere una decisione conforme al loro interesse.

Nello stesso giorno, il Ministro degli Esteri del Giappone insisteva su due punti già toccato dal Primo Ministro: 1) il nuovo ordine sarà basato sulla morale e sulla giustizia e consentirà a tutti i popoli, nell'ambito della propria sfera, di condividere l'onore di dar vita alla creazione della più Grande Asia orientale su nuove basi; 2) la cooperazione con le Potenze dell'Asse è cordiale non solamente nel campo militare, ma auche in quello politico, economico e culturale.

sa, la dichiarazione di guerra del Messico alle Potenze del Tripartito (28 maggio). Tale dichiarazione non è altro che la consacrazione ufficiale di una situazione di fatto esistente già da vario tempo. Oggi il Messico ritorna a quella politica di dedizione verso Washington, che ha una lunga storia. Nel 1923 Alvaro Obregon era costretto dagli Stati Uniti a stipulare un accordo, che dava al capitalismo nordamericano la padronanza delle risorse minerarie del paese, mentre, per compenso, gli Stati Uniti chiudevano inesorabilmente le porte all'emigrazione messicana. Tre anni dopo, nell'ottobre del 1926, gli Stati Uniti imponevano al Presidente Calles, mediante un vero e proprio ultimatum, un emendamento della legge sul petrolio, che doveva favorire oltre ogni lecita misura gli interessi americani. Un tentativo di riscossa si ebbe con Cardenas nel 1938, ma fu un fuoco fatuo. Un episodio documenta la violenza del Presidente Camacho al popolo messi cano. Mentre egli pronunciava al Congresso il discorso che doveva ottenere l'approvazione della dichiara-

va la rivista Tiempo, recante il risultato di una inchiesta fra il popolo messicano sulla politica dei Governo. L'85 per cento di coloro che avevano partecipato al referendum, si era espresso in senso decisamente contrario all'intervento.

Continuano le polemiche di stampa per la creazione del secondo fronte. A Londra i comunisti hanno tenuto un grande comizio per appoggiare le richieste di Mosca. Il Times ha l'imprudenza di tirare in ballo l'America. Ma è subito intervenuta la Chicago Tribune con un articolo pepatissimo. Ecco la conclusione:

« In questa campagna per la creazione di un secondo fronte, il giornale Times ha creduto opportuno di dare delle direttive alla nazione nordamericana circa la condotta strategica della guerra, ed ha criticato quei giornali statunitensi che sono contrari allo sparpagliamento delle nostre forze armate nel mondo. Tale condotta da parte del foglio londinese è un vero atto d'insolenza, poichè pretende di prescrivere agli americani quel che debbono fare, dimenticando così che il nostro paese e il popolo americano sono stati più che generosi verso la Gran Bretagna nel corso dell'attuale guerra. Noi non possiamo perdere di vista il fatto che lo stato maggiore britannico non è stato all'altezza del suo compito, e che le iniziative militari inglesi sono quasi sempre terminate in gravi perdite di uomini e materiali a causa dell'errato concetto di disperdere le forze. Perciò gli americani respingono qualunque tentativo inglese che mirasse a considerare gli Stati Uniti alla sterea stregua di una colonia britannica dalla quale si debba attendere cieca obbedienza ai voleri di Londra ».

Il Times non ha risposto.





ha annunziato l'ex ministro della guerra Hore Belisha in una dichiarazione ai Comuni. Questa la sintesi delle osservazioni che egli ha compiuto negli ultimi mesi, cioè da quando è passata la prima scossa, dovuta ai successi giapponesi del l'ebbraio. Talvolta, a scorrere i resoconti delle sedute a Westminster, sembra, a chi al gioco non è perfettamente iniziato, che gli oratori vogliano prendere a gabbo il loro pubblico. O che, almeno, attraverso una serie di perifrasi e di involuzioni del ragionamento tendano a fare apparire roseo il nero e l'avvenire alquanto sbiancato dalle fosche tinte che lo dominano. Così il caso di Hore Belisha. Egli avrebbe dovuto spiegare le ragioni che gli fanno veder tranquilli e sorridenti i suoi compatrioti. Queste ragioni non sono facilmente indicabili. Tuttavia. essendosi messo di buona volontà a ricercarle, l'ex ministro le ha rinvenute nell'energia con cui i russi hanno cominciato l'offensiva di primamavera. Questo è l'argomento dominante nel discorso succitato; conferma indiretta ma eloquente della confessata speranza di poter vincere la guerra con le forze degli altri. L'Inghilterra non abbandona le vie classiche della sua strategia. Il volume degli armamenti, la vastità del fronte orientale, l'enorme massa impiegata dai sovietici nella guerra contro gli attaccanti lasciano sperare a Londra che il ruolo nel quale sono fallite Parigi, Oslo, Bruxelles, L'Aja e Belgrado possa venir sostenuto poi da Mosea. Non si tratta di supporre - quod Deus avertat anche nel fondo britannico - che la Russia riporti un'assoluta vittoria militare; questo fatto sommergerebbe il Continente a tal punto che gli inglesi dovrebbero poi domandarsi se davvero tale era il risultato cui volevano giungere. Per nostra ed anche per loro fortuna, questa eventualità, pur a ragionare sul filo della più stretta obiettività e come da estranei, è completamente scartata. Lo svolgimento delle battaglie, la tecnica manovriera degli eserciti bolscevichi, la qualità se non la quantità dell'armamento rendono impossibile un successo. Hore Belisha è andato quindi troppo oltre od ha voluto, più verosimil-mente, nascondere il reale senso delle sue affermazioni.

In fondo al discorso d'un inglese, c'è sempre materia per un interprete o per un sofista.

# FONDATO OTTIMISI

LA SALVEZZA DALL'ORIENTE

Bisogna passare a Cripps, la creatura di Stalin nel venerando corpo ministeriale britannico, per ricercar la chiave del ragionamento. Il nuovo-arrivato non ha involuzioni retoriche. Va diritto allo scopo, forse perchè, parlando principalmente ad uso delle masse, ha paura di non lasciarsi sufficientemente capire. I suoi studi sulla situazione hanno portato alla conclusione edificante che i russi tengono impegnata la maggior parte degli eserciti tedeschi e una gran parte dell'aviazione germanica. La constatazione non è peregrina. Non ci voleva certo il cervello dell'onnipotente ministro per scendere a tale profondità. C'era, quindi, da domandarsi il perchè della frase se essa non fosse stata seguita subito dopo da un'aperta confessione. Questa confessione costituisce il risultato finale cui si voleva giungere e spiega tutti i motivi dell'atteggiamento inglese. Seguitando a parlare degli eserciti russi. Cripps ha rilevato come essi tengano l'Inghilterra al sicuro specialmente dal pericolo di un'invasione. Ed ha aggiunto, con la tipica mentalità dei suoi compatrioti, di ritenere che nessun prezzo sia troppo alto per la continuazione di questo valoroso sforzo russo. E' qui che la disinvoltura confina con l'impudenza. Mentre i russi cadono falciati sotto il piombo dei tedeschi, degli italiani e dei loro alleati e gli eserciti anglo-americani attendono dietro la cortina acquea un futuro discussissimo impiego su fronti da stabilire, Londra parla di un prezzo alto o prezzo basso per sovvenire i perdenti. Si tratta di un'allusione al secondo fronte, da istituire in futuro, tempo permettendo, o alla dura tara che hanno subito i convogli inoltrati per la via di Murmansk? E' probabile che il riferimento fosse a questo aiuto numero due; quanto al numero uno, non c'è che un vago accenno di Attlee il quale s'è trincerato dietro l'ermetica dichiarazione che questa possibilità occupa il governo britannico.

Intanto la valorosa alleata incassa un colpo, come quello di Charkov il che l'Australia è nel cuore d'ogni

quale si abbina perfettamente al suo antecedente e correlato di Kerch: esempi, ambedue, d'un aperto fallimento delle teorie strategiche russe sulle quali Hore Belisha, fino a pochi giorni fa, sembrava facesse un solido affidamento. I famosi Stormovik, gli aerei da bombardamento impiegati su vasta scala dai russi. non hanno servito a proteggerli durante l'azione offensiva conclusasi con il disastro che conosciamo. Così che Hore Belisha il quale, accennando a tali mezzi distruttori, lamentava che le truppe inglesi ne fossero prive, può oggi rassicurarsi: anche se gli Stormovik avessero flancheggiato l'azione bellica britannica, mettiamo nelle due passate offensive cirenaiche, i risultati sarebbero stati indubbiamente gli stessi.

Un'osservazione conclusiva per tutte: e cioè che le lezioni della guerra moderna debbono essere imparate a fondo. Così lo scolaro Hore Belisha, per trarne materia ai suoi futuri commenti sulla sconfitta inglese nella seconda guerra mondiale.

#### CAMPANE A MORTO

In questi ultimi giorni, il dibattito sull'Australia ha ripreso vigore. L'episodio navale del Mar dei Coralli, anche nelle sue parziali narrazioni, ha rivelato la possibilità e l'imminenza d'un pericolo per le coste dell'Australia. L'allarme ritorna. quindi, in pieno, dopo qualche mese di pausa e di distrazione. Il governo di Canberra ha visto successivamente sfaldarsi tutte le possibilità difensive, da prima riposte ciecamente e pedissequamente nella creduta onnipotenza della flotta britannica. Chiamato ad assolvere ai difficili compiti protettivi con le sue sole ristrette forze, si è rivolto all'amico più prossimo, cioè agli Stati Uniti. Il pericolo preme alle porte; visto da Londra, esso assume due aspetti interessanti che vanno sottolineati. Il 19 maggio, Attlee, nel cennato dibattito ai Comuni, afferma

buon inglese: noi manderemo tutti gli aiuti possibili, tanto più che essa c'è venuta incontro con tanta generosità. Ma un semplice sguardo alla carta geografica ha dissuaso Attlee dal suo proposito riconoscente. Gli inglesi — a suo dire — sono pronti ad assumere in altre regioni qualsiasi rischio per la difesa dell'Australia. Ma sul territorio minacciato, proprio non se la sentono di arrivare con uomini e mezzi. Questa la dichiarazione, stavolta senza troppi veli, fatta ai Comuni. L'impressione deve essere stata enorme, e probabilmente i risentimenti vivaci, se noi troviamo appena il giorno dopo Cripps che corregge alquanto il suo collega. E' ben vero, dunque, che l'Australia debba confidare sull'aiuto americano in modo principale, per le cennate considerazioni suggerite ad Attlee dall'esame della carta geografica mondiale; ma è anche vero, d'altra parte, che l'Inghilterra farà tutto il possibile per inviare all'Australia, nelle penose condizioni in cui si trova, un aiuto analogo a quello che il fedele Dominion ha fornito a suo tempo. Macchina indietro, quindi; e se anche al riparo dell'impossibilità c'è sempre un comodo rimpiattino per gli aiuti che mancheranne per lo meno la faccia è salva.

L'Inghilterra è fedele alla sua stra tegia. Essa pensa di non disperdere le sue forze per tenerle a protezione delle Isole europee o per un i quanto discusso impiego su un con ro secondo fronte.

Nella più vasta partita mondiale ciascuno pensa alle soglie di cast Lo stesso Attlee lo ha detto: il con tinente agli antipodi può essere aiutato combattendo su un qualsiasi altro fronte; anche se questo « qualsiasi » è oggi soltanto il libico dove non c'è certo adito ad alcuna speranza fondata da parte britannica.

Frattanto, un fondato ottimismo ha pervaso i circoli londinesi. Su che via logica è esso instradato? Forse nessuno potrebbe dirlo, in quanto, dicono i vocabolari, l'ottimismo è una dottrina od una massima che induce a ritenere favorevole tutto ciò che avverrà. E, qualche volta, se mancano gli argomenti originali, l'ottimismo può considerarsi il più a buon mercato dei surrogati.

RENATO CANIGLIA



# SVILUPPI DELL'INIZIATIVA DEL TRIPARTITO

Un comunicato straordinario, diramato dal Comando Supremo delle forze armate tedesche il giorno 30 maggio ha precisato le enormi perdite subite dalle armate sovietiche nella grande battaglia di Charkow. La 6°, 9º e 57º armate russe, dunque, comprendenti circa 20 divisioni fucilieri, 7 divisioni di cavalleria e 14 brigate corazzate, sono state annientate; il numero dei prigionieri è salito a 240.000, e la mole ingente di materiale bellico distrutto o catturato in combattimento comprende ben 1243 carri armati, 2026 cannoni, 538 velivoli ed una quantità incalcolabile di armi portatili e di materiali vari.

Sono cifre, queste, indicanti le perdite di una sola battaglia, ed in altri tempi avrebbero potuto rappresentare le perdite di un'intera guerra. Nè l'imponenza del successo raggiunto dal Comando tedesco è espresso dalle sole cifre surriferite, poichè esso appare, invece, sempre più come una grande vittoria strategica, che si concreta nel fallimento clamoroso di una ambizioso piano avversario ed in un colpo durissimo inferto all'organismo bellico nemico, proprio alte soglie della grande ripresa operativa.

Ormai, infatti, nessun dubbio più può esistere circa le intenzioni che avevano indotto il Comando sovietico ad accumulare forze tanto ingenti nella penisola di Kerch e nella regione ad est di Charcow; non si trattava certo, come in un primo tempo si era potuto credere, di due azioni

BILANCIO DELLA BATTAGLIA DI CHARKOW — IL PIANO STRATE-GICO RUSSO ED IL FALLIMENTO DI ESSO — COME SI GIUNSE AL-L'ACCERCHIAMENTO DELLE ARMATE DI TIMOSCENKO — L'AVAN. ZATA NIPPONICA IN CINA E VERSO LA FRONTIERA INDIANA L'INIZIO DELL'OFFENSIVA DELL'ASSE IN MARMARICA

ben distinte e non collegate l'una con l'altra, e cioè di un attacco tedesco a Kerch e di un attacco diversivo sovietico, nella regione di Charkow, diretto essenzialmente ad alleggerire la pressione tedesco-romena in Crimea. Il Comando sovietico, invece, aveva premeditato una vasta manovra strategica, - la più vasta forse, di quante ne avesse mai concepite lo Stato Maggiore sovietico mediante la quale esso si era ripromesso di poter attanagliare da nord e da sud e ristrappare alle forze alleate l'intera regione Ucraina, di tanto vitale importanza per i rifornimenti dell'immenso agglomerato russo e dell'esercito; di allontanare, in pari tempo, ogni minaccia avversaria dalla zona caucasica; di avviare, fors'anche, l'intero conflitto ad una decisione favorevole. In un proclama, infatti, lanciato tempo fa alle truppe dal maresciallo Timoscenko si parlava chiaramente di prossime operazioni, che avrebbero avuto carattere e scopi decisivf: ed alle dichiarazioni del maresciallo sovietico facevano coro gli organi della stampa e propaganda anglosassoni.

Si spiega, quindi, come mai il Co-

una così enorme massa di uomini e di mezzi nelle due regioni seclte quali basi di partenza per la progettata offensiva; addensamento, che può esser giudicato perfino temerario ed irrazionale, quando si pensi ai 300.000 uomini circa concentrati nell'angusta penisola di Kerch, ma che trova la sua giustificazione nell'eterna illusione sovietica che il semplice peso bruto della massa possa bastare per garantire il successo.

Senonche, il Comando tedesco era vigile ed attento alle mosse ed ai preparativi dell'avversario, ed al momento opportuno, — quando, cioè, questo si apprestava ad iniziare la sua azione — lo prevenne nettamente, attacccandolo nella penisola di Kerch ed infliggendogli la prima, formidabile sconfitta.

Il maresciallo Timoscenko, allora, sia per la speranza di poter parimenti ottenere un successo, anche col solo attacco dal nord, sia per impegnare ed attrarre forze avversarie, si affrettò a sferrare, il mattino del 12 maggio, l'attacco nella regione di Charkow.

Sul triangolo Kramatorsk-Balakleja-Woltschansch, egli lanciò forti nuclei di forze corazzate contro le leggere linee tedesche e riusei ad avventare in esse un cuneo a sud-ovest di Charkow.

Per qualche giorno, il Comando sovietico potè illudersi di aver raggiunto un successo considerevole. Senonchè questi successi iniziali delle offensive sovietiche son destinati tutti ad una medesima, ingloriosa fine; i cunei, cioè, che esse riescono ad immettere nelle linee avversarie, mentre vanno via via perdendo la loro capacità di penetrazione, non si irradiano e sviluppano convenientemente sui fianchi, e dànno quindi modo alla contromanovra della difesa di attaccarli alla base, di rescindere le forze sospintesi innanzi dal grosso, di avvolgerle ed incapsularle in quelle sacche, nelle quali i Russi hanno già perduto tanta parte dei loro uomini e dei loro mezzi.

Così è accaduto anche questa volta. Intuita la debolezza dei fianchi avversari, il Comando Germanico lanciava, il giorno 17, un grande contrattacco concentrico. Da sud, l'armata del generale von Kleist saliva da Alexandrowka contro il fianco sinistro sovietico, mentre l'armata del generale Paulus moveva da nord contro il lato destro del cuneo nemico. Le due grandi unità premevano, cosi, contro le linee russe e, dopo alcuni gioni di sforzi tenaci, poco dopo il mezzogiorno del 22 maggio riuscivano a congiungersi nei pressi di Balakleja.

Il colpo era fatto: il cuneo sovie-



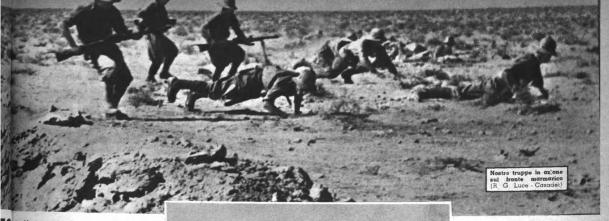

tico era rescisso alle radici e tagliato fuori dalle sue basi di rifornimento allestite ad oriente.

Mentre, poi, si svolgeva questa manovra principale, al centro, ossia partendo da Krasnograd, truppe germaniche ed alleate — tra queste ultime, accanto a formazioni ungheresi, romene e slovacche erano schierati anche reparti del Corpo di spedizione italiano — attaccavano prondizione i del considera del conside

niziali

oziesa

esa di

ere le

T0988

quel-

10 to

anch

e00

l'at

salin

ta de

po al

io ris

Fra il giorno 24 ed il 29 la sacca, dalla quale i sovietici tentavano invano e ripetutamente di evadere in direzione del Donez, venne ristretta e sezionata in varie sacche minori, mentre le artiglierie e l'aviazione martellavano giorno e notte le forze ericondate e condannate ormai all'annientamento. Anche formazioni sovietiche che da est, lungo la linea Lyum-Balaklejia avevano tentato di rompere dall'esterno l'anello d'acciaio alleato, venivano rapidamente affontate e liquidate.

La città di Charkow, che senza dubbio era l'obiettivo immediato dell'attacco sovietico, non venne neppure sfiorata dai combattimenti; avvolta quasi dal fumo e dalle fiamme della battaglia, essa ne rimase tuttavia al di fuori, come — dicono i corrispondenti di guerra — una specie di nave fantasma, dileguante nella nebbia.

Negli ultimi giorni del mese, il nuovo dramma sovietico aveva la sua conclusione, ormai incluttabile; per la quarta volta — dopo Bialystock, Smolensk, Briansk — il maresciallo Timoscenko, che pure passa per il migliore dei Capi sovietici, rimaneva sconfitto ed annientato ad opera dello stesso, valoroso antagonista tedesco: il feld-maresciallo von Bock.

L'attacco alle posizioni

La vigorosa offensiva, iniziata una quindicina di giorni or sono dalle' forze giapponesi contro le forze di Ciung King nella Cina orientale, ha raggiunto i suoi primi, positivi successi. L'esercito cinese del Cekiang, duramente battuto, è in fuga verso

sud-ovest, mentre le truppe nipponiche incalzano lungo la linea ferroviaria del Kiansi, risalendo il corso del Sientang.

Un'aspra lotta si è dibattuta per più giorni, per la conquista del capoluogo del Cekiang, Kinhwa: espugnati, però, i forti che difendevano la città, e travolte le ultime resistenze avversarie, i Giapponesi poterono proseguire il Ioro movimento aggirante contro 188º armata cinese, che aveva cercato di porre argine all'avanzata, ed occupare Kinhwa, nella notte tra il mercoledi 27 ed il giovedi 28.

Dal Kiangsi, intanto, si apprende che forze giapponesi operanti nel settore, di frontiera delle provincie dell'Honan e dell'Hupeh, hanno completato l'accerchiamento di oltre 10.000 uomini, appartenenti alle truppe comuniste cinesi del generale Liu Pai Ceing. le quali, dopo aver subito un rovinoso bombardamento aereo, si sono arrese, col loro comandante.

L'aviazione giapponese stessa ha sbaragliato e messo in fuga anche altri scaglioni di truppe avversarie che erano stati inviati di rinforzo nella provincia del Cekiang.

Un altro successo notevole è stato colto dalle truppe tailandesi, le quali, varcata la non facile frontiera, sono penetrate nella provincia di Shau, nella Birmania orientale, a sud della provincia cinese del Yunnan ed a nord-ovest dell'Indocina, ed hanno occupato, dopo aspra lotta, il capoluogo dello Shan, Keng Tung. Tale avvenimento è stato salutato col massimo entusiasmo in tutta la Tailandia, in quanto la popolazione dello Shan è di origine tailandese.

Con pari successo proseguono le operazioni giapponesi verso la frontiera indiana. Chittagong a 300 km. da Calcutta ne risulterebbe minacciata e avvenimenti importanti, quindi si prevedono anche in questo settore.

Da alcuni giorni, infine, le forze dell'Asse sono passate in Cirenaica all'attacco delle linee avyersarie nel settore antistante a Tobruch. Finora, danni e perdite rilevanti sono stati inferti al nemico, ma nessuna induzione o previsione è possibile fare ancora sugli sviluppi della nuova azione offensiva di cui ci occuperco quindi nel prossimo numero.

#### AMEDEO TOSTI





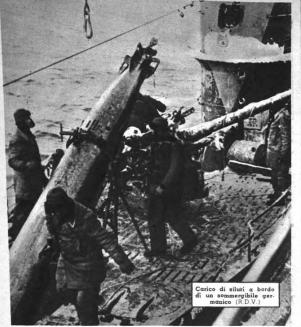

DOPO IL "MARYLAND" UN INCROCIATORE DELLA CLASSE "PENSA-COLA" - CALMA APPARENTE NEL PACIFICO E IN OCEANO INDIANO - NUOVE RIVELAZIONI NIPPONICHE - BILANCIO DELLE CORAZZATE ANGLO - SASSONI

gistra altri successi, in diretta connessione con-gli avvenimenti delle settimane precedenti. Un altro sommergibile italiano in missione atlantica è arrivato al lancio contro una nave da guerra americana; azione crepuscolare, all'alba, nella quale la nostra unità ha potuto riconoscere nella nave nemica un incrociatore pesante della classe Pensacola (9100 tonnellate, 10 cannoni da 203), ha constatato la esplosione di due siluri, ma non ha potuto osservare al periscopio il risultato del proprio attacco, probabilmente perchè la violenta reazione dei cacciatorpediniere di scorta lo ha costretto a portarsi a quota profonda. Non è molto probabile, ad ogni modo, che l'incrociatore nord-americano abbia potuto sopravvivere all'offesa di due siluri. L'attacco si è svolto nella stessa zona nella quale appena pochi giorni prima il Barbarigo aveva affondato la corazzata Maruland: ciò conferma una intensa attività nord-americana sulle rotte che dai porti orientali degli Stati Uniti adducono all'Africa australe e, per la via del Capo, all'Oceano Indiano e al Mar Rosso. Si tratta quindi di un'attività che, a quando pare, va messa in correlavione con la infiltrazione nord-amena nell'India e nel Medio Orien-

on le preoccupazioni anglo-sasper la difesa dell'Oceano Indiano, con la occupazione del Madagascar e insomma con tutto il quadro della situazione politica, geografi- mente legata alle operazioni nelle ca e strategica della vasta area di guerra che si interpone fra le for- E' presumibile quindi che essa sia

La cronaca degli ultimi giorni re- ze dell'Asse e quelle nipponiche.

Accanto ai grandiosi successi dei sommergibili italiani in Atlantico contro la marina da guerra nordamericana, si debbono porre poi altri imponenti risultati dell'arma subacquea e dell'arma aerea germanica contro la marina mercantile degli Stati Uniti e contro quella britannica, tanto in acque americane quanto sulle rotte artiche del rifornimento ai sovietici. Perdura insomma la vulnerabilità nemica, indice di un'ancora incompleta e imperfetta organizzazione della difesa del traffico marittimo e non compaiono ancora i sintomi del rallentamento delle perdite nemiche.

Si ha invece una stasi (o almeno eosì sembra a giudicare dalla mancanza di avvenimenti di grande rilievo) nelle operazioni del Pacifico e dell'Oceano Indiano. Il Giappone, superato e avvolto da ogni parte l'avversario continentale e più prossimo, vale a dire la Cina, sembra che nella fase attuale della guerra si preoccupi sopratutto di piegare Ciang Kai Scek e di liberarsi da questo peso alle spalle per potersi alla fine rivolgere contro i nemici più esterni e più lontani.

Ma, se pure questo è il vero orientamento nipponico, se pure non vi saranno sorprese, se pure l'impiego sul continente asiatico vieta per il momento l'impiego oltremare dell'esercito nipponico, è ben certo che la flotta giapponese non è minimaprovincie interne dell'immensa Cina.

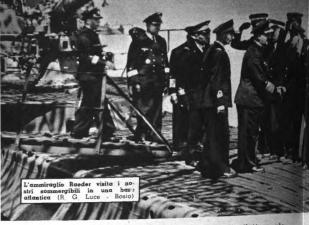

agli inglesi e ai nord-americani di sassoni e non delle navi nipponiche fare affluire rinforzi in Australia e dalle acque nelle quali si compenein India; in altre parole è da credere che se nel Pacifico, dopo la bat- trapposte flotte, quali sono determitaglia del Mare dei Coralli, e nell'Indiano, dopo le azioni del golfo del Bengala e di Ceylon, non si sono avute altre battaglie navali ciò si

attiva sui due oceani per interdire debba all'assenza delle flotte anglotrano le sfere di azione delle connate dalle autonomie delle navi e dalla ubicazione delle basi di cui oggi rispettivamente dispongono.

Accanto alla cronaca di quello

# BILANCIO

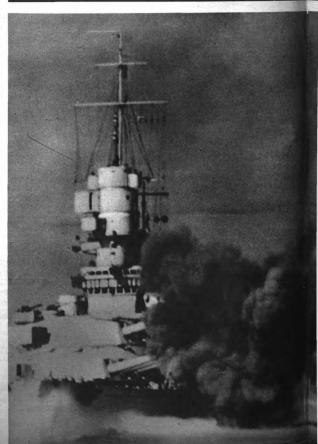



viene sui mari, merita poi un posto re dei Coralli » provengono d'alle tela cronaca di quello che ritorna dal passato in forma di precisazione.

Una notizia di grande rilievo ci viene dal Giappone. Le nuove precisazioni sulle perdite navali subite dagli anglo-sassoni nel complesso di azioni aero-navali che passerà

ehe avviene e... di quello che non av- alla storia come « Battaglia del Mastimonianze di aviatori della marina nipponica che erano stati dati per dispersi e computati fra le perdite giapponesi. Non sembri strano e tanto meno artificioso tutto questo; è anzi perfettamente ammissibile che i nipponici abbiano agito fino al limi-

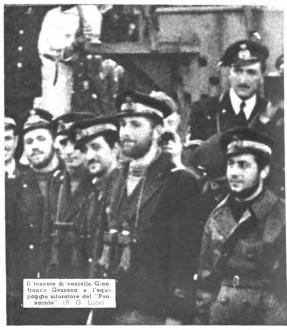

# SUL MARE



nite od anche oltre il limite di autonomia dei loro aerei e che per tale agione dopo l'azione offensiva questi aerei non abbiano potuto fare ritorno alle navi portaerei, ma siano stati costretti ad atterraggi di fortuna in zone lontane o addirittura desertiche, donde solo dopo diverso tempo abbiano potuto-essere ricuperati. fornendo le nuove e preziose notizie sull'esito della battaglia. Non è dunque eccessivo il ritardo col quale i nipponici annunciano di avere affondato altre due corazzate nord-americane in quella grandiosa e vittoriosa azione. E' ben vero che i comunicati nipponici non parlano più della corazzata britannica Warspite; ma, quando anche si debba ammettere che una delle due corazzate americane rimpiazza la Warspite nel complesso delle perdite, ad accrescerne il totale resta pur sempre l'altra corazzata nord-americana e cioè la North

dotato d'una velocità di 27 nodi. La North Carolina e la Washington erano le due sole corazzate di nuova costruzione che avessero già preso servizio nella flotta americana e l'affondamento annunciato dai nipponici costituirebbe perciò la più grave perdita subita dagli Stati Uniti nel primo mezzo anno di guerra navale.

Carolina, colosso di 35.000 tonnellate,

armato con 9 cannoni da 406 ripar-

titi in tre impianti tripli, due prodie-

ri e uno poppiero (la stessa disposi-

zione dei 381 dei nostri Littorio) e

Ma, se gravi appaiono queste diverse perdite singolarmente considerate, assai più gravi risultano nella loro somma e nel loro complesso.

Ecco infatti un prospetto riassuntivo della situazione delle navi corazzate delle flotte anglo-sassoni nel

| 1939        | in servizio | in costruzione<br>o in programma | totale |  |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------|--|
| nghilterra  | 15          | 9                                | 24     |  |
| Stati Uniti | 15          | 17 (4)                           | 32     |  |
| Cotale      | 30          | 26                               | 56     |  |

(1) (Questa cifra in verità non corrisponde alla situazione del 1939, ma risulterà dal programma successivo, del e Tow Ocean Navy »; però nel '39 la corsa degli Stati Unit; al riame era già in pieno sviluppo, quindi ai fini del ragionamento la volantaria inesattezza non nuoce, anzi facilità il con-fronto fra la situazione iniziale e l'odierna),

Ed ecco la situazione a metà del

| 1942        | in servizio in costruzione tota<br>o in programma |           |        |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| Inghilterra | 10                                                | 7         | 17     |
| Stati Uniti | 7                                                 | 15        | 22     |
| Totale      | 17                                                | 22        | 39     |
| Le unità    | disponibil                                        | i sono ei | oè ri- |

dotte appena alla metà!

Non si obietti che nel '39 gli Stati Uniti non erano in guerra. Si ricordi al contrario che a quel tempo non solo la flotta americana era già concettualmente schierata in seconda linea a sostegno della flotta inglese, ma che al fianco di quest'ultima c'era altresì la flotta francese; e sì concluda che, al termine del secondo anno di guerra per l'Italia, all'approssimarsi del terzo per la Germania e al concludersi del primo mezzo anno dall'intervento del Giappone e dalla generalizzazione del conflitto, la consistenza delle flotte anglo-sassoni, forte in partenza d'una prevalenza formidabile, appare già scossa e compromessa proprio nella categoria essenziale del naviglio: le corazzate.

La data del 10 giugno, annuale della Marina italiana che ricorda e celebra la vittoria del più piccolo e più audace contro il più forte e più pigro, si chiude con un bilancio vittorioso proprio per le marine che erano inferiori e che trionferanno alla fine delle preponderanti flotte nemiche.

GIUSEPPE CAPUTI

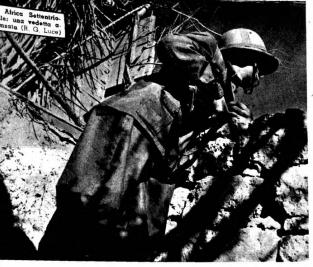



### MOSTRA E CONCRESSO DI CHIRURGIA DI GUERRA LA STRATEGIA DEI SOCCORSI

La mostra sanitaria di guerra che in occasione del Congresso nazionale di chirurgia è stata allestita a 
Roma nella Città Universitaria, ci 
aiuta a renderci conto delle differenze esistenti fra due periodi distanti 
l'uno dall'altro un ventennio e cioè 
a misurare i progressi che la tecnica dei mezzi a disposizione del sanitario ha potuto compiere in accompagnamento dell'evoluzione di 
aleuni concetti.

Vi sono, in realtà, differenze motto profonde? Se si guarda alla sostanza delle cose non lo si direbbe. Gli interventi operatori non hanno subito tali modifiche da aver bisogno di installazioni o di mezzi che si distacchino molto da quelli del conflitto mondiale. Pure una differen a essenziale e visibile esiste e si rileva nella mobilità che hanno acquistato i soccorsi sanitari in conseguenza della motorizzazione. Modificata, ma soltanto parzialmente, nella ricerca di una maggiore razionalità e con i suggerimenti proposti dalla esperienza, l'installazione semifissa per eccellenza rimane pur sempre la tenda, ma quasi come integrazione di essa, quando addirittura non acquisti una propria individualità ed autonomia, si ha l'autocarro attrezzato come mezzo di trasporto rapido ma, più particolarmente, come ambiente chirurgico. Nella mostra romana se ne potevano vedere parec chi tipi, da quello odontoiatrico presentato dalla R. Aeronautica a quello chirurgico in esposizione per conto della R. Marina. Può sorprendere che l'areonautica si preoccupi tanto della profilassi dentaria da aver creato delle installazioni curative apposta, ma questo depone della specializzazione con cui si intende di aver cura della salute dei soldati, allo stesso modo che l'impiego in marina di autocarri invece di lancie, può comprendersi quando si pensi che l'azione della marina si concreta spesso in sbarchi di reparti isolati. e che l'organizzazione costiera

richiede spesso interventi presso nuclei a guardia di batterie o di fari.

Sarebbe troppo lungo soffermarsi sui particolari di queste installazioni mobili. Diremo che in esse tutto è studiato col criterio della massima razionalità e di una utilizzazione perfetta dello spazio quale proprio l'architettura navale, che trova riscontro in quella areonautica, ha saputo creare. Specialmente nell'autocarro chirurgico della R. Marina si ha la sorpresa di trovarsi in una esigua ma perfetta camera operatoria in cui tutto è risolto col criterio della maggiore praticità dalla lampada scialitica scorrevole sulle staffe, al tavolo operatorio articolato e pieghevole in metallo inossidabile, all'armadietto per la custodia dello strumentario chirurgico, ai dispositivi per i vari sistemi di irrigazione e disinfezione nonchè di trasfusione sanguigna, all'autoclave per la sterilizzazione degli strumenti chirur-

In accompagnamento al motore, luce e calore necessari sono prodotti da un gruppo elettrogeno e la sala operatoria si completa di una specie di veranda coperta che fa da schermo all'entrata e che d'altra parte amplia lo spazio entro il quale, mentre il chirurgo opera, può trovare asilo qualche altro ferito in attesa di intervento.

Se un'altra caratteristica colpisce ancora, come una differenza fra due eppche, questa è anche determinata dalla maggiore disponibilità di luca artificiale. Soccorrono all'uopo i gruppi elettrogeni e, naturalmente, al fondo della innovazione sta l'accresciuta motorizzazione. E' propri questa che ha dato maggiore mobilità ai mezzi di soccorso non senza influenzare i criteri organizzativi che ne sono guida.

Anche in questo campo si ha quindi una notevole differenza fra la presente e la precedente guerra. Il concetto che oggi prevale è difatti

possibile del ferito, perchè esso non costituisca un ingombro e perchè possa d'altra parte trovare in ambiente adatto il miglior trattamento operativo o curativo. Non esistono più dubbi al riguardo, e cioè la coscienza del sanitario non esita più circa l'opportunità di lasciare l'ammalato grave nell'ospedaletto avanzato per evitargli il disagio del trasporto e ne dispone l'allontanamento in quanto si è reso conto che contro una sola eventualità di decesso per ritardato intervento stanno tutte le altre costituite da un intervento in migliori condizioni tecniche ed ambientali.

Chi ricorda come nel conflitto mondiale fossero in uso le tre schede: bianca, rossa e verde per distinguere tre gradi di urgenza, non potrà a meno di meravigliarsi che i feriti che possono essere trattenuti nell'ospedale da campo non sono l più gravi, ma quelli che possono invece essere riutilizzati e, in ogni modo, in easo di pericolo possono da soli trovare nuove vie di salvezza. Questo sopratutto tenendo conto che nella guerra moderna l'impiego del bombardamento aereo ha portato nuove eventualità di pericolo anche per gli ospedaletti di prima linea e considerando il caso specialissimo della nave che può da un momento all'altro essere vittima di più o meno volontarie azioni aggressive, nelle quali la salvezza è riservata a coloro che hanno sufficienti disponibilità di iniziativa

Quanto peraltro lia maggiormente determinato i criteri in voga è il nuovo aspetto assunto dalla guerra con la motorizzazione. Una guerra di movimento non mantiene più le linee del combattimento nei pressi di località abitate, costituenti il naturale ambiente per le installazioni di socoroso, ed in una guerra di mevimento non si può, d'altra parte, far asse-

quello dello sgombero più rapido possibile del ferito, perchè esso non infisse quando il fronte stesso dicostituisca un ingombro e perchè possa d'altra parte trovare in ambiente adatto il miglior trattamento operativo o curativo. Non esistono più dubbi al riguardo, e cioè la coscienza del sanitario non esita più el arcoolano.

In confronto con l'ospedale avanzato, quello territoriale, è venuto così ad assumere nella guerra presente una importanza massima. Durante la guerra di Polonia è potuto accadere che i feriti, soltanto dopo qualche ora trovassero le più opportune cure nei migliori centri ospitalieri tedeschi e ciò perchè gli aerei della sanità, dato lo sviluppo della rete dei campi e la possibilità di usufruire delle vaste pianure come di atterraggi di fortuna, potevano essere presenti quasi dappertutto. I tedeschi adoperano del resto per il ricupero dei feriti sul campo ed il trasporto entro la zona del combattimento, piccoli carri blindati non meno resistenti dei carri armati alle offese delle pallottole e con tali carri possono raggiungere, anche in condizioni stradali pessime, qualunque campo di aviazione. Ma non sempre tuttavia le condizioni ambientali consentono il l'argo impiego di mezzi di trasporto motorizzati e, s'intende quindi, che anche l'organizzazione sanitaria debba conformarsi alle varie necessità. Riconducendosi quindi alle estreme possibilità consentite dalla tattica aerea gli stessi tedeschi non hanno mancato -- ogni volta che se ne sia presentato il bisogno - di lanciare il chirurgo o il medico accanto al ferito a mezzo di paracadute.

Chè, in definitiva, il soccorso immediato sul campo, non ha affatto perduto con la maggiore disponibilità di mezzi di trasporto e con il rapidizzarsi di essi, niente della sua importanza. Nella stessa mostra è visibile una installazione di pronto

soccorso di prima linea o da trincea che documenta i progressi compiuti in fatto di strumentario chirurgico. Anche in questo caso il prevalente criterio dello sgombero rapido dopo una medicatura sommaria è confermato dalla disponibilità di armature e gabbie metalliche già pronte perchè l'immobilizzazione di un arto spezzato possa compiersi provvisoriamente nel più breve tempo possibile, talvolta in forma definitiva talvolta semplicemente come provvisorio avviamento verso più complessi trattamenti.

Se però evidente caratteristica del soccorso sanitario in guerra è quella del rapido sgombero, ad essa si unisce l'altra della specializzazione dei mezzi. Può fornirne esempio l'organizzazione sanitaria dell'aeronautica che ha provveduto con tre tipi di motoscafi di diversa potenza e quindi di diversa autonomia, alle varie contingenze che possono presentarsi secondo che si tratti di incidenti sopravvenuti entro lo stesso specchio d'acqua di un arcoporto o a distanze più o meno grandi dalle basi. Chè,

to. Anche in questo campo, quindi, una specializzazione dovuta al fatto che l'acreo, il treno, e specialmente la nave, si considerano già una base sanitaria e che la motorizzazione consente di avere sottomano una maggiore quantità di mezzi che non per il passato, quando il trasporto dei soccorsi era in gran parte affidato ai muli o compiuto sulle spalle dei portaferiti e dei soldati della Sanità.

Tutto sta a sapere se l'attuale guerra, nel suo ritmo violento, produca maggior quantità di feriti rispetto ad uno stesso periodo di tempo di quanti se ne avevano nel conflitto precedente. Anche la disponibilità di mezzi non è difatti che un concetto relativo alle necessità di impiego, Nè è possibile desumere una norma precisa da quanto finora è accaduto, poichè se è vero che i primi episodi di questa guerra sembrava avessero ridotte al minimo le perdite rispetto ai risultati raggiunti, le azioni in Russia sembrano aver mutato i criteri di apprezzamento riconducendo la battaglia ad, un terribile logorio, oltrechè di mezzi, di

osteoarticolari. Abolite le tappe inutili e dannosissime degli ospedali de campo dei corpi d'armata con l'impiego dell'autoambulanza e dell'aereo sanitario che hanno rivoluzionato la logistica del servizio sanitario di guerra, si tratta di affidare i feriti ai grandi centri ospitalieri costituiti secondo gli audaci piani tattico logistici del Wachsmuth e del Casella, nei quali si realizza in pieno la collaborazione del radiologo, del batteriologo, del chirurgo e di tutti gli specialisti sotto la guida di una di quelle illuminatrici volontà quale può essere costituita da grandi maestri della chirurgia quali si dimostrarono durante il conflitto mondiale per l'Italia il Bastianelli, il Rossi, il Negrisoli, l'Alessandri e fra i chirurgi militari il Bonomo, il Caccia, il Casella per non parlare di infiniti altri.

Per propria esperienza il colonnello Bocchetti può parlare del centro ospitaliero avanzato di Berat da lui stesso organizzato con 5000 posti letto e nel quale in quattro mesi furono assistiti 33,000 ricoverati con la



questo non sfugge nemmeno ai profani, ma, a specificare che la guerra non è in definitiva la crudele ed inesorabile distruggitrice di vite a di forze che comunemente si crede e a dare quindi un sentimento di ottimismo pur nella visione del panorama di dolore e di strazi, è opportuno citare alcuni dati forniti dal colonnello Bocchetti e riguardanti l'altra guerra, dati secondo i quali di oltre 2 milioni di soldati passati nelle formazioni sanitarie, il 90% potè riprendere integralmente le sue occupazioni normali, il 5% parzialmente. E questo si deve non solo alle conquiste di una terapeutica che ha compiuto enormi progressi avvalendosi per l'appunto dei mezzi che siamo andati esaminando e per cui molte premesse dei nostri articoli renderanno più chiaro quanto ci proponiamo di dire in seguito, ma all'abilità, alla dedizione profonda e talvolta all'eroismo di medici e chirurghi verso i quali non può non indirizzarsi la reverenza e la riconoscenza dei popoli.

ALDO BONI



naturalmente, gli aviatori fanno assegnamento sull'aereo anche come mezzo di salvezza per incidenti che si verifichino lontano dalle basi, ma non sempre le condizioni del mare consentono ammaraggi in prossimità di apparecchi colpiti e non vi è quindi altra migliore forma di soccorso se non quella fornita dalla imbarcazione rapida.

atti-

non

alle

277

nes

npri

ntali

nti

E non è tramontata nemmeno la vecchia sperimentata e benemerita barella dell'ultima come delle anteriori guerre. Ma è venuta anch'essa trasformandosi o se si vuole anche svisandosi, fino ad acquistare funzioni di mezzo di imbarco individuale o collettivo a bordo di aerei o di navi e perfino di sospensione su teleferiche per il trasporto rapido a valle. Molte forme di barella in cui si è studiata con speciale accuratezza la scomponibilità e con la diminuzione di peso anche la resistenza, sono state esposte ed accanto ad esse grandi cofani e navicelle per il trasporto sui corsi d'acqqua o per il carico a bordo a mezzo degli argani. in posizione eretta o distesa del feri-

uomini. E qui volendo avviarei al termine di questa rassegna del materiale - che se ne avremo occasione completeremo con una esposizione dei concetti che nel Congresso hanno avuto la trattazione più esauriente e dai quali è possibile trarre lineamenti di una rinnovata tecnica chirurgica — intendiamo segnalare alcune perspicue relazioni circa criteri cui uniformare il servizio chirurgico nel piano organizzativo. Quanto siamo venuti fin qui esponendo trova conferma nelle relazioni del colonnello medico professor Federico Bocchetti, e del tenente colonnello medico professor Edoardo

Afferma il primo che, allontanati i feriti più gravi con priorità rispetto ai feriti meno gravi, deve incominciare lo sgombero degli altri in prociare lo sgombero degli altri in prociadità, il più lontano possibile cicè là dove si potrà fare un trattamento definitivo. Ma perchè questo sia possibile occorre che siano chiari i criteri tecnici per un trattamento di primo soccorso degli emorragici, degli addominali, dei toracici, degli

mortalità dell1% mentre era triste retaggio della precedente guerra una mortalità del 6%. A sua volta il colonnello Lampis poteva affermare che i due scopi del servizio chirurgico di guerra debbono considerarsi: 1) di far giungere il ferito al tavolo operatorio nelle condizioni e nel momento più favorevoli al successo del trattamento; 2) di mettere il chirurgo nelle condizioni migliori di poter effettuare il trattamento stesso. Suggerisce quindi uno schieramento variabile delle formazioni sanitarie: frontale e a catena, ovvero concentrico, particolarmente armonizzato con l'impiego delle unità motocorazzate e dei risultati da esse consegunti a seconda si tratti di una penetrazione nel dispositivo nemico o dell'apertura di una ampia breccia o, qualora anche questa evenienza si presenti, della creazione di una sacca in cui si verifichi la mancanza di collegamenti con le basi logistiche e quindi la necessità di risolvere con i propri mezzi anche i problemi del soccorso sanitario. Quale possa essere l'importanza di



THE WAY SECOTO Le grandi scoperte del secolo scorso, applicate alla tecnica di guerra, costituiscono la premessa allo sviluppo degli armamenti moderni. In quel secolo Alfredo Krupp creava l'artiglieria pesante, nel 1870 l'ingegnere italiano Balbi costruiva a Parigi il primo modello di « corazzata terrestre » progenitrice diretta del carro armato, il medico Ascanio Sobrero, intento a studiare l'azione dell'acido nitrico sulle sostanze organiche, sposò la glicerina all'acido nitrico, creando la nitroglicerina, anima degli esplosivi. Ancora in quel secolo il padre scolopio Barsanti, con la collaborazione del fisieo Matteucci, inventava il motore

a scoppio. Tali scoperte e invenzioni, se pur di un tempo relativamente lontano, trovano proprio nella nostra epoca pieno sviluppo e applicazione, in quanto costituiscono la cospicua eredità di cui si nutre la guerra moderna.

E sul principio del '900 combattendosi la guerra anglo-boera il nuovo bagaglio di mezzi e di esplosivi che ne è nato può far pensare che la nuova potenza di fuoco ottenuta con le artiglierie pesanti e le armi portatili a tiro rapido consentirà per l'avvenire battaglie meccaniche a distanza con diminuito pericolo per l'nomo.

Sopravviene peraltro la guerra russo-giapponese a far crollare questa illusione, dimostrando che malgrado l'enorme aumento della potenza di fuoco è sempre l'uomo, con la sua audacia e con il suo addestramento, che rimane lo strumento essenziale della lotta.

Inutile attardarsi sugli episodi, si tratti dell'assedio di Porto Arthur o della battaglia di Muhden o dello scontro navale di Tsushima, perchè un nuovo capitolo della storia della guerra, per quanto riguarda gli armamenti, si apre durante il conflitto italo-turco del 1911 allorchè per la prima volta l'Italia impiegava l'aviazione militare ed effettuava il primo bombardamento aereo in quanto il tenente Giulio Gavotti volando nei cieli della Libia lanciava sugli arabi bombe da un chilo che portava in tasca.



# ACCHI

All'inizio della prima guerra moncon formidabili armamenti, che progredirono poi ancora dal 1914 al 1918.

#### TRIONFO DEL MOTORE?

La prima guerra mondiale fu lotta di popoli e di masse con l'impiego di una quantità imponente di macchine belliche. Si entrò nel conflitto con una dottrina che potrebbe chiamarsi « della guerra a fondo », con la grave preoccupazione dell'impiego L'impiego dell'aviazione e delle didi masse enormi e conseguenti intasamenti dannosi all'agilità e alla leggerezza necessarie per la manovra. Si era studiato con ogni cura il meccanismo del movimento poichè tutti gli eserciti erano orientati verso grandi atti offensivi.

Ma accadde ciò che qualcuno giustamente aveva preveduto: all'attuazione delle grandi offensive si oppose spesso la pesantezza delle masse e dei mezzi che non consentiva la manovra. A limiti impressionanti e minacciosi giunse il consumo delle munizioni e degli esplosivi.

Grande novità di quella guerra, come tutti sanno, fu la comparsa del carro armato. E alla fine del conflitto ebbero inizio nuovi studi, aderenti ai grandi progressi della tecnica e dell'industria. Suonò inevitabilmente per gli eserciti l'ora del

I progressi costruttivi realizzati diale gli eserciti scesero in campo tra i primi tanks che comparvero nella zona della Somme nel 1916 e gli odierni carri d'assalto più perfezionati sono stati veramente impressionanti: basti osservare che quei mastodontici pachidermi si muovevano con una velocità di 2-8 km. l'ora, mentre oggi carri armati e autoblindo si spostano agevolmente in terreno vario alla velocità oraria di 40-60 km

Ed ecco la novità di questa guerra. visioni corazzate in cooperazione - come afferma il generale Pagano - rappresenta nell'attuale conflitto la novità che ha dato ali al movimento. Sui campi di battaglia appaiono flotte sterminate di carri, nei cieli stormi immensi di aeroplani. La potenza meccanica del nostro secolo irrompe, gigantesca, nella guerra. Nel campo della manovra ad ampio raggio, meccanizzazione e motorizzazione, sebbene distinte dalla rispettiva funzione di combattimento e di trasporto, si collegano e si integrano a vicenda. Sotto tale aspetto la motorizzazione costituisce inoltre l'anello di congiunzione tra le impetuose travolgenti unità motocorazzate e la più che mai eroica e gloriosa fanteria, destinata come sempre ad affermare, completare e consolidare il successo. Si può dire,

con le gambe dei soldati », che la vittoria dipende oggi dalla disponibilità dei mezzi a motore idonei al trasporto delle truppe destinate allo sviluppo della manovra.

Trionfo del motore, dunque, e della macchina. Ma è un trionto completo ed assoluto sull'uomo? Un mo-

I nostri nemici vantano potenza di mento. materiali e di armi, ma sinora non possono vantare una vittoria. A che serve infatti la macchina se non è guidata da un cervello capace e da un cuore saldo mentre si avventa nella fornace della battaglia!

Guardiamo l'elemento umano: il nostro soldato. Chi ha avuto la gioia di comandare un plotone, un reparto, ha la prova dei sentimenti che sono nel cuore del nostro soldato. Egli vuol bene per istinto al suo ufficiale; è tutto contento quando può parlargli o confidarsi. Aspetta sempre l'occasione per fargli un piacere, un piacere piccolo e disinteressato. In guarnigione, i nostri soldati ci dimenticano un po'. Ma al fronte, quando la cosa è seria, ci guardano, ci guardano sempre, senza parlare, con un'espressione nuova che ci rende orgogliosi e ci commuove. Nel grande momento ci seguono, tutti, sin dove vogliamo portarli. Ci abbandonano soltanto quando la morte li ferma.

ti, ha la rivelazione che presentiva. Anche visi scialbi assumono improvvisamente un'espressione; ogni lineamento acquista un significato nuovo. La scintilla di un sentimento che ciascuno ha inconsapevolmente nel cuore divampa, all'improvviso, nella luce dell'eroismo. Con l'astuzia, con l'audacia, con la temerità, ha saputo talvolta, il nostro soldato, colpire e fermare il carro avversario i cui centauri, appiedati, rifiutarono la lotta. E' soltanto l'uomo che dà anima alla macchina. Senza di lui l'ordegno meccanico è fredda morta cosa. Ancora una volta, in questa nostra guerra, è dimostrato che l'uomo, quando il suo spirito è preparato, rimane sempre lo strumento fondamentale della lotta.

Chi li comanda, nei grandi momen-

DETECTOR



IL NUOVO TIPO DI AEROPLANO DA BOMBARDAMENTO IN PICCHIATA, DORNIER DO Il NOVO INO DI REMONDATO DI SOSSADDAMENTO IN PICCHINA, DONNIA DE 217. — L'Arma carea quemanica ha ricevuto una nuova e pericolosa cama. Basandosi sulle seprienze strutegiche degli stukus, le Officine Domier con il De 217 humo creato un misovo lipo di hombacifiere a turbo himotore, I due forti motori uschi dalle Officine BMW per motori di ceroplani danno ci velivolo un dila velocità, quasi pari a que la del concci, nessici. Con l'applicazione del nuovo frezo per il volo in picchista che alle code della fusoliare si opre e si chiude sizalio ed un ombrello. il De 217 gode di una stabilità eccilonie durante il volo in picchista. Molto spazio è riservato nella tusoliare



per le bombe, anche per quelle più pesanti nonchè per siluri e mine. Non soll velocità, ma ancho l'armamento è stato aumentato in paragone ai tipi di pri forte armamento sul davanti, consistente in mitragliatrici e cannoni viene in forte ammenente sul davana, consistente in mutagiatura e common visue da una cupola corressata applicata deliro la cobina p.lota della quele si pi con armi pesanti in tutte le direzioni, il nuovo aeroplano ha dato prova delle sue quellità nella zona mediterranea, nella lotta conto la navigazion nica, nei voli sull'inghilierra, nonchè sul fronte russo,

## DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUERRA

#### 1085, BOLLETTINO N. 722

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 23 maggio:

comunica iri data 23 maggio:
Pattuglia semiche, in ricogn zione verso
nestre posizioni avanzate a sud-est di Imini, sono state disperse sub-endo perdite.
Una formazione aerea tedesca. scontratani nel cielo di Martinba, con numerosi
riportava una brillante vittora
che di contra del Gli aerodromi di Malta sono stati attac-

On aerodromi di Maila sono siati attac-cati in più riprese da unità dell'Asse, no-nostante la vivace reaz one contraerea, La caccia inglese, intervenuta era prontamen-te affrontata dai nostri aviatori e perdeva' quattro aeroplami uno abbattuto dai hom-bardieri e tre dai cacciatori di scorte, Tutti i nostri velivoli rientravano alle

#### - 1086. BOLLETTINO N. 723

Il Quartier Generale delle Forze Armate omunica in data 24 maggio:

Nella zona a sud-est di El Mechili con-

Nella sona a sud-est di El Mechili contresatramenti di automezzi nemici sono statuti battuti dalle nostre artiglierie,
Nuove dure perdite ha subito in Cirenaica l'aeronautica avveszaria: undici cacciar e quattro "Boston" venivano abbattuti dagli avriatori germanici: un "Curtiss" e tre bombardieri risultano distrutti da nostri occiciatori duratte un tentutvo di incursione sull'aeroporto di Desna; tre altri apparecchi precipitavamo al suolo, centrati dai tiro di batterie contreeree.

Gli-aeres penduti dalla R.A.F., in Libia nelle due ultime giornate sommano così a 33.

#### 1087. BOLLETTINO N. 724

Il Quartier Generale delle Forze Armate in data 25 maggio comunica:

Sul fronte cirenaico azioni di pattuglie evelivoli hanno attaccato e bombardato un geroporto nemico ad occidente di Bardia danneggiando baraccamenti ed at-tendamenti, In altre incursioni di aerei ger-manici su campi di aviazione avversari so-

1088. BOLLETTINO N 725

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in ideta 25 maggio:
In Cirenaica vivace attività esplorativa: abbiamo respinto pattuglie avversarie e prese qualche prigioniero.
I nestri aviatori hanno conseguito ulteriori brillanti successi distruggendo in una serie di aspri duelli, senza subir perdite, move apparecchi jacies.

ove apparecchi ingles.
Gli obiettivi di Mikabba sono stati cen Un obietivi di Mikdibu sono stati cen-trati dai assati bombarideri i quali, attac-cuti dalla caccia nemica iuggivano abbat-tendo due "Spilifie", mentre diri quat-iro venivano fatti precipitare dai cacciator. di scorta, Tutti i nostri apparecchi quantun-que colpiti e con feriti a bordo hanno fatto ritorno alla bessi.

fatto r'torno alle bass.

Un nostro convoglio è stato attaccato nel
Mediterrameo, senza alcun successo, da
mezzi subacquei ed aerei; colpito dalla reazione contraerea delle unità di scorta, un velivolo britanico precipitava in mare,

velivolo Britanico precipitava in mare.
Alcune hombe sono state sganciate, nella scorsa notte. da ceroplani inglesi nei dintorni di Messina fra San Raineri e Giardino a hare: sono segnalati danni di l'eve entità e tre feriti fra i m'litari.

Con i vittoriosi duelli sostenuti ieri il 2. gruppo da caccia — comandato dal ten. colonnello Aldo Quarantotti — in una serie di brillanti combattimenti tutti sostenuti nel cielo di Malta, ha abbattuto dal 10 al 25 maggio ventotto velivoli nemici perden-done solo uno.

#### 1089. BOLLETTINO N. 726

11 Quartier Generale delle Forze Armate

comunica in data 27 maggio: Intensa attività dell'aviazione dell'Asse in Interest attività dell'arizzione dell'Asse in Cirencica dove alcuni centri delle retrovie nemiche sono stati violentemente hombardati. Sugli apprestamenti di Tobruk squadriglie di "Stukas" hanno lanciato bombe di ogni calibro; in combattimento due velivoli britannici venivano distrutti dagli aviatori tedeschi

Una poderosa nostra formazione da cacona poderosa nostru iormanione da cuc-ci attaccava con riuscita sorpresa l'aero-porto di Gambut, sul quale venticinque "Curtiss" erano pronti per il volo, incen-diando alcuni di essi e tutti gli altri dan-

neggiando gravemente Azioni diurne e notturne sono state con-dotte da bombardieri italiani e germanici contro aerodromi di Maltar cacciatori di scorta hanno abbattuto due "Spitfire". Dalle operazioni della giornata due no-

stri derej non sono r toracti, Nella notte scorsa il nemico ha attaccato Messina, con due ondate di Sombardieri. Le hombe sganciate erano dirompenti e in-

cendiarie.
Sono stati causati danni rilevanti al Duomo, alla R. Università e ad alcune abitaoni private. Fnora sono stati accertati 7 morti e 19

F nora sono stati accertati / mora e-feriti fra la popolazione civile mentre continua lo sgombro delle macerie. Vi sono
inoltre 7 marinai ferti.
Un aereo colpito dalla diesa contraerea

precipitato in mare.
Il contegno della popolazione è stato cal-

All'alba del 23 corrente un nostro som All alba del 23 corrente un nostro som-mergibile, comandato dal tonente di vascel-lo Gianfranco Gazzana, ha attaccato in Atlantico e colpito con due siluri un incro-ciatore statunitense della classe "Pensaco-la" (9.100 tonnellate) di scorta ad un con-

#### 1090. BOLLETTINO N. 727

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 28 maggio: Concentramenti nemici di truppe e di Concentrament nemici di truppe e di mexix ivgorosamente battuti dalle forze ac-ree dell'Assa in Africa settentrionale han-no subito ingenti perdite: la Piazza di To-bruk, gli aeroporti e gli impiami ferroviari delle retrovie avversarie sono stati pure

delle retrovie avversante sono stati pure attaccati con accertato successo. Cacciatori italiani e tedeschi hanno abettuto in combattimento tredici velivoli. Sono proseguite le azioni di bombardamento sugli obistivi di Malta. Nel Mediterrance orientale un nostro aereca avvistava e silurava un piroscado armato di 2.000 tonnellate.

metto di 2,000 ionnellette.

La nolte scorsa appareschi britannici homno compiuto in più ondate una nuovo incursione sulla città di Messina danneggiando alcune abitazioni. Nessuna vittimo fra la popolazione civile. Le artiglierie contraeree homno colpito quattro dei velivoli partecipianti all'asione che sono precipitati uno in prossimità di S. Raineri, uno tre Catona e Scille, uno fra S. Giovanni e Pellarre e di diacro di Catonai e di Starcusa sono state agganciate bombe che non hanno causato perdite umane nè danni di rilevo.

Un altro apparecchio inglese, centrato dalle batterie della difesa è caduto tra Villa S Giovanni e Catona,

#### 1091. BOLLETTINO N. 728

Il Quartier Generale delle Forze Armate

Il Quartier Generale delle rorze Armate comunica in data 29 maggio: Dal pomeriggio del 28, le forze italiane e tedesche hanno attaccata le formazioni nemiche antistanti sul fronte Mella Marma-

rica.

Dal mattino del 27. un'aspra battaglia è in conoc essa si svolge favorevolmente alle truppe dell'Asse; numerosi i prigionieri, ragguardevole il bottino.

L'aviazione appogra senza tregua, con oderose formazioni, l'azione terrestre: in uelli aeref sette velivoli sono stati distrut-dalla caccia tedesca,

ti dalla caccia tedesca. Nella notte passata aeroplani britannici hanno lanc'ato bombe dirompenti nei dintorni di Catamici danni non rilevanti, nessua vittima tra la popolazione civile. Un apparechio è stato abbattuto dalla diesa contraerea.

#### 1092. XVIII ANNUALE DELLA MILI-ZIA UNIVERSITARIA

In occasione della celebrazione all'Università di Roma del XVIII Annuale della Milizia Universitaria il Duce ha pronunciato le seguenti parole:

Sono venuto, o camerati goliardi, per celebrare te matteriale della compania della com

Sono venuto, o camerati goliandi, per ce-lebrare tra voi e con voi la vostra gior-

nate.
Del 29 maggio del 1848 che vide sui
piani di Lombardia scendere per la prima
volta in campe contro lo straniero i manipoli univerzitari della Toscana, sono passati 34 anni, un secolo.
Da quel combattimento, che fu intrepidamenta sostenuto, trae origina le trafitica.

Da quel companimento, che in interpiac-mente sostenuto, trae origine la tradizio-ne eroica degli atenei italiani, per cui quando la Patria chiama si abbandonano le aule, si impugna il fuelle, si è pronti

questa tradizione è oggi splendente essione la Camicia Nera del legionario

espressione la Camicia Nera del legionarie di Roma.

Per noi, nomini del Littorio la tradizione, non è un reliquiario di eventi o di cose possate, ma è un atto affuale e quotidiano di ised, sede nell'italia, isede nella vittoria, isde che voi dovete conservare nei vostri cuori intatta, immacolata, incorruttibile

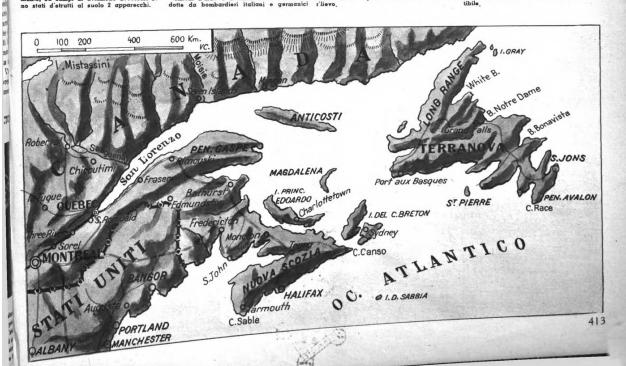

### CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

SABATO 23 - Attività politica e diplomatica:
A Roma la Commissione Militare prevista dal Patto Tripartito è stata ricevuta
dal Ministro degli Esteri Conte Ciano.
Il D.N.B. comunica che il Ministro degli
approvvigionamenti e dell'agricoltura, Darrè, ha prese una lunga licenza per ragioni di selute

Durante la sua assenza gli affari del Dicastero saranno diretti dal Segretario di Stato Backe.

Stato Backe.

Secondo quanto si informa da fonte competente, dall'inizio della guerra le marine
dei nemici del Tripartito hanno perduto:
12 navi da battaglia; 52 incrociatori; 11
portagesi; 14 cacciatorpadinese: 177 sommergibili: 35 battelli vedette: 26 incrociato casiliari e 105 altre unità minori da querra

S'tuazione militare:
FRONTE ORIENTALE, — L'attacco sovietico nella regione di Charkov è fallito.
Contrattacco germanico Azioni sovietiche
nel settore del Lago Ilmen. In Lapponia

ttacco finnico e germanico.
FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. -FRONTE LIBICO E MEDITERIAMEO.—
Puntata di esploratori inglesi respirata,
FRONTE NORD-OCCIDENTALE.— Incursioni garee inglesi sul gollo tedesco e sulla costa settentrionale della Germania.
FRONTE DEL PACIFICO.— Combattmenti cino-giapponesi nel Cekiang.

DOMENICA 24 - Attività politica e diplo-

In Italia si celebra la Festa della Fan-

A Tokio la molto attesa ottantesima ses-sione straordinaria della Dieta sarà inau-

sione straoridanaria della Dieta sara inau-gurata questa mattina. Secondo la radio di San Francisco il generale Stillwell, dell'esercito degli Stati Uniti, che comandava le truppe cinesi ope-ranti in Birmania, è giunto a Dinapur in India, dopo una difficile luga attraerso le montogne della frontiera birmana.

RONTE ORIENTALE - Accerchiamento di forze sovietiche a sud di 'Charkow'. At-tacchi sovietici nella regione del Lago II-men. Una banda armata sovietica distrutta

nelle retrovie.
FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO.

Azioni di artiglieria a sud di Mechili e azioni aeree in Marmarica.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE. — Attacco aereo germanico sul Canale di Bristol.
FRONTE DEL PACIFICO. — Prosegue la
battaglia nel Cekiang.

LUNEDI' 25 - Attività politica e diplomatica: Il popolo argentino ha celebrato con grande entusiamo la festa nazionale della proclamazione dell'indipendenza. In tale occasione la Massià del Re Imperatore ha inviato all'Eccellenza il dott. Ramon Castillo, Vice Presidente in esercizio della Nazione Argentina, un telegrammato del processione del mante del processione del mante del processione del mante del processione del mante del processione d ma augurale. Situazione

Situatione militare: FRONTE ORIENTALE FRONTE ORIENTALE — Battaglia di im-bottigliamento a sud di Charkow. Azioni offensive germaniche nel settore centrale. FRONTE NORD-OCCIDENTALE — Attacco aereo germanico a una base navale in-

FRONTE DEL PACIFICO — Nello Yunnan giapponesi raggiungono Kinhwa.

DEPURATORI STERILIZZATORI PER ACQUA

ACQUEDOTTI - VILLE SCUOLE - PRIVATI

CANDELE FILTRANTI F FILTRO - STERILIZZANTI PER

LABORATORI - USI POTABILI INDUSTRIE CHIMICHE

Ingg. ROSSI & CASTAGNETTI TORINO

UFFICI: Via Ormea, 136 - OFFICINA, Via Tiziano, 33

MARTEDI' 26 - Attività pol tica e diplo-

metrica: In Liguria e in Piemonte la Maestà del Re Imperatore e l'Altezza Reale il Prin-cipe di P.emonte presenziano a rassegne

cipe di P.emonte presenziano a rassegne e ritt militari. Si informa che Gamdhi ha convocato a Wardha il capo del partto del Congresso Azad e il Pamdit Nehru che sono gia partili da Nuova Delhi. Si rittene che il Mahalima intenda riprendere la direzione re de Azad e a Nehru dapprima e poi al Comitato Esecut.vo del Congresso il suo programma. programma

programma.
L'Agenzia Oli ha notizia dal Cairo che
il Primo Ministro Nahas Pascià ha presentato al Sovrano le dimissioni del Gabinetto
e che il Sovrano le ha accettate. Nahas
Pascià formerà il nuovo Governo.

giunta a Londra una missione ficiali superiori nordamericani con alla te-sta il generale Arnold, comandante delle forze aeree dell'esercito degli Stati Uniti. Secondo il comun.cato nipponico la Ma-rina ha affondato fino al 27 maggio otto navi da battaglia e ne ha danneggiate altre sei; ha affondato sei navi portaerei compresa la « Hermes » della marina bri-

rannica. Nello stesso periodo di tempo le arti-glierie della marina nipponica hanno ab-battuto 982 apparecchi nemic, dei quali 132 probabili. Altri 1292 aerei sono atati

anneggiati Situ

Situazione militare: FRONTE ORIENTALE. — A sud di Char-kow è in corso la battaglia di annienta-mento. Attacchi sovietici respinti a nord di Charkow. Attacchi locali tedeschi nel set-tore centrale.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE onvogl.o. inglese attaccato nelle acque fra Islania e il Capo Nord. FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. — ttacco aereo di Tobruk. FRONTE DEL PACIFICO. — Nello Yunnan

combattimento cino-giapponese a ovest di Kinhwa

MERCOLEDI' 27 . Attività politica e d'plo-

Si informa da Tokio che stamane prima della soienne seduta inaugurale della 80a sessione della Dieta, l'Imperatore ha rice-vuto a Palazzo Reale il Primo Ministro Tojo e i membri del Governo.

e i membri del Governo, Più tardi il Sovramo, accompagnato dal Gran Ciambellano, dal Ministro della Ca-sa Imperiale, dagli aiutanti di campo e da altre autorità si è recato alla Camera dei

Nella tribuna diplomatica erano presenti gli Ambasciatori d'Italia e di Germania, i rappresentanti dei Paesi del Tripartito e di quelli asiatici.

Iniziatas la seduta, è stato letto un importante rescritto imperiale.
Si comunica ufficialmente da Praga che

oggi è stato compiuto un attentato contro il Vice Reichprotector di Boemia e Mora-via, Comandante superiore di gruppo, Heydrich.

via, Cernaname superiore di gruppo, Heydrich, E stato fissato un premio di dieci milioni di corone per chi riuscirà a rintracciare I autore dell'attentato. Republica dell'attentato. Republica dell'attentato dell'atte

di contine tenuti datie lorze di ponizia, di-saliti dai ribelli con intenso fuoco di luci-leria, mitragliatrici e bombe a mano, han-no strenuamente combattuto fino alla morte

Situazione militare:

FRONTE ORIENTALE - Continue L'anriconte Orientale — Continua i an-nientamento delle forze sovietiche accer-chiate a sud di Charkow. Azioni offensive tedesche e attacchi locali sovietici nei settori centrale e settentrionale 2 mercantili incendiati a Murmansk

ri condicti i FRONTE NORD-Coco a un convoglio inglesislanda.
FRONTE LIBICO E MEDITERRANDO
Altacchi aerei a Malta e sulla zona
silera della Cirentica
FRONTE NORD-OCCIDENTALE — Attacco
co aereo germanico su Southampton e sulla
la costa sud-occidentale inglese, incurso

geree britanniche in Francia e in Norvegia, 4 apparecchi inglesi abbattuti.
FRONTE DEL PACIFICO. — Combattimen-

ti cino-nipponici nello Yunnan, a Kinhwa e

GIOVEDI' 28 — Attività politica e diplo-

matica:

Il Messico, accodandosi definitivamente
alla I.sta dei Paesi vassalli delle Potenze
anglo-sassoni, ha dichiarato guerra all'Italia, alla Gemania ed al Giappone
Gli Stati Uniti hanno trasmesso alla Cina

Gii Stati Untin nanno trasmesso dila Cina le profoste per una convenzione di spre-stiti e affitti », analoga a quella conclusa con la Gran Bretagna. Si informa che Nahas Pascià ha presen-tato al Re la lista del nuovo Governo egi-

ziano.

ziano.

Si tratta di un elenco pressocchè uguale a quello del Gabinetto precedente. E tuttavia interessante notare l'assenza di Makram Obeid Pasciò, già Ministro delle Finanze, che era considerato il cervello del partito Wald. Egli è stato sostituito da Kamel Soudit, il l'atto conferma le voci

Kamel Soudki, IÎ fatto conferma le voci secondo cui si era verificato un dissidio fra Nahas Poscià e Makram Obeid Pascià. Nahas Poscià e Makram Obeid Pascià. Situatione militare:
FRONTE ORIENTALE. Migliorament del Ironte tedesco nei settori centrale e meridionale. Bombardamento di Murmansk. Nella battoglia a sud di, Charkow sono secondo del 185.000 prigionieri. SIT carri contant del minima del propositioni del contanti del monthe del contanti stati catturati

FRONTE NORD-OCCIDENTALE -FRONTE NORD-OCCIDENTALE — Attac-co aereo alla Costa meridionale della Gran Bretagna, Incursioni aeree inglesi sulle co-ste olandesi e sulla Prussia orientale. Nel corso di operazioni navali sui vari mari sono state affondate 96 mila tonnellate di naviglio nemico

FRONTE DEL PACIFICO — Communo i combattimenti nel Cekiang e nello Yunnan Porto Moresby è stato bombardata di ae-rei nipponici. Le avanguardie nipponiche raggiungono Chittagong a 300 km, da Col-

VENERDI' 29 - Attività politica e diplo

A Roma il Duce ha ricevuto in udienza il Signor Subhas Chandra Bose, Capo na-zionalista indiano, e lo ha intrattenuto in lungo e cordiale colloquio.

Il Signor Bose era stato riceuto nei gior-i scorsi dal Führer, al suo Quartiere Ge-

nerale.
Da fonte competente è stato dichiarato
che le condizioni del Vice Reichprotector del
Boemia e Moravia, Heydrich sona grovi.
E' stato poi confermato che il Comedante in capo dell'arma di polizia, Centcale d'Armata Datuge, è stato chiamato a
reggere provvisoriamente i poteri di polizia nel Protettorato.

Situazione militare:
FRONTE ORIENTALE. — Reparti sovietici
accerchiati nel settore centrale. Combattimenti nel settore nord, Sulla riva del Ladoga azioni geree getmaniche contro cor

centramenti nemici.
FRONTE NORD-OCCIDENTALE. — Altre 18 mila tonnellate di naviglio nemico al-fondate nelle acque dell'Islanda. FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO — In Cirenaica dal 26 maggio truppe italiane

tedesche sono entrate in azione; Si svol e tedesche sono entrate in azione; 5; svo-ge un'aspra battaglia; FRONTE DEL PACTFICO: — Continuano i combattimenti cino-giappenesi nello Yun-nan e nel Cektang.

Direttore responsabile: Benato Caniglia

Istituto Romano di Arti Grafiche

### NUOVA BIBLIOTECA ITA

diretta da ARNALDO BOCELLI

Nel presente fervore di interessi per la nostra letteratura contempora sta BIBLIOTECA si propone di fornire, attravezzo una scella accurata di autori e di opere, un quadro indicativo delle forme e tendenze più v.ve di tale lette ratura, dalla narrativa alla lirica alla critica: e, insieme, la testimoniansa diretta di quel moto unitario che, in tanta diversità di esperienze, di messi e di fini, presiede al suo svolgersi e rinnovarsi. Perciò in questa BIBLIOTECA, accanto agli scrit-tori più noti, troveranno posto — di là da agui polemica divisione di scuole i giovani e giovaniscimi; e accasto alle opere inedite, le nuove presentazioni di quelle più degne degli ultimi decenni.



#### BONAVENTURA TECCHI

LA VEDOVA TIMIDA (racconto seguito da Antica terra). Si trovano come esemplati, in questo nuovo libro, i due aspetti essenziali di Tecchi. Nel lungo racconto che dà titolo al volume c'è infatti il delicato ritrattista di donne fra timide e nervose, l'analista di ambienti e stati d'animo fra luce ed ombra, che analisi e narrazione sa poeticamente far lievitare in un'atmosfera, alacre, di « idillio ' E c'è - nelle prose che seguono al racconto - l'idillico evo. catore di paesi e stagioni, che nella visione della sua terra viterbese trascrive con ritmo fra lirico e narrativo, le inquietudini del proprio mondo diviso fra sensuali, errabonde dolcezze, e ferme esigenze morali Due aspetti convergenti, anzi complementari; donde l'equilibrio stilistico, l'unità di tono che, nella diversità dei registri, contrassegnano queste pagine.

#### SONO IN VENDITA IN TUTTA ITALIA I PRIMI VOLUMI

I. BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida (racconto) L. 18

2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo);, 25

3. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (saggi e note) " 30

4. LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento ed altri racconti " 20



SOC AN ITALIANA COTY • SEDE E STABILIMENTO IN MILANO

